# ASSOCIAZIONI

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica.

Associazioni per l'Italia L. 32 all'anno, semestre e trimestre in proporzione; per gli Stati esteri da aggiungersi le spese postali.

Un numero separato cent. 10 arretrato cent. 20.

L'Ufficio del giornale in Via Savorgnana, N. 14.

# GIORNALE DI UDINE

# E DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent, 25 per linea. Annunzi in quarta pagina cent. 15 per ogni.

linea o spazio di linea: Lettere non affrancate non si ricevono nè si restituiscono ma noscritti.

Il giornale si vende in piazza V. E. all' Edicola e dal Tabaccaio in Mercatovecchio signor A. Costantini.

### La votazione

della legge Baccelli è avvenuta. Essa ebbe a scrutinio segreto 143 a favore e 135 contro; 8 dunque di maggioranza.

Non si può dire che il Baccelli abbia riportato una grande vittoria, se per fare i 143 ci vollero tutti quelli che votarono ciecamente per ordine di De Pretis e vennero chiamati a Roma per questo, e tutti quelli che volevano con Crispi imporre a De Pretis il supplizio di Massenzio col tenergli accanto il Baccelli, perchè sia debole.

Dal novembre a tutto febbraio si ha ottenuto un grande risultato, un potpourri che non s'è mai visto il simile alla Camera. Il Senato farà il resto e siccome il pasticcio non potrà tornare alla Camera in questa sessione, così non se ne parlerà più.

De Pretis, quando avrá superata la sua gotta, avrà dappresso il suo Baccelli, ma non la legge; ma forse vedrà sgretolarsi anche quella maggioranza, che si stava formando. Si parlò di confusione; ma nessuna più grande di quella che è espressa dai 143, dei quali alcuni votarono per gli altri contro De Pretis; mentre sono i più contro la legge e formerebbero cogli altri 135 una grande maggioranza.

Cosi le istituzioni parlamentari decadono!

### Della Tabacchicoltura in Italia

IX.

Infatti, se la Regia ha inasprito tutte le leggi risguardanti la tabacchicoltura in generale, s'è resa anche più uggiosa coll'imprimere all'applicazione delle stesse un carattere straordinariamente fiscale e col manifestare al tempo stesso tendenze sempre più restrittive rispetto alla coltivazione. Onde il Governo non potrebbe seguirla in questa via senza mancare al dovere che gl'incombe di favorire il più ampiamente possibile il benessere della Nazione. E per ciò fece molto cattiva impressione l'essersi saputo, che il Ministero delle Finanze voglia rimettersi alla discrezione della Regia, rispetto ai permessi delle coltivazioni sperimentali; perchè nessuno ignora quanto questa Amministrazione si sia industriata di ridurli per lo passato, e massime gli

### APPENDICE

# AMOR SEVERO

BOZZETTO TEDESCO

scritto a meditazione di molti da C. Horstemann tradotto da Pietro Lorenzetti.

S'addensavano in cielo nubi tempestose e sulle cime del tiglio eransi adunati tutti passeri degli orti vicini, al concerto passionato e strepitoso, che sogliono, dare sol quando minacci acquazzone. Accompagnavano le chiare voci loro altre voci vegnenti dall'interno della stanza, dietro le cortine bianche.

Alla finestra stava una giovinetta e intenta guardava fuori, come se qualcosa d'interesse particolare le vincesse gli occhi bruni, ne' quali scintillava caparbietà immensa. Tenea le braccia incrocate e avea, la piccola dama diecisettenne, portamento per lo meno assai fiero.

E parlò anch'ella.

- Ma la è pazzia, Giorgio, dissero le labbra freschette, tu se capriccioso,

(1) Sta nell'originale col titolo Hanne - Vanna, Giovanna. L'ho mutato questo titolo, perchè anche il titolo deve qualche cosa, e i titoli da nomi proprii di persona non dicon proprio nulla: tanto vale Giovanna o Vanna, quanto Anselma, Ermenegilda, Veronica. Che poi l'abbia indovinato, il titolo nuovo, non pretendo: si vedra, o meglio, lo vedranno. P. L.

ultimi anni della sua gestione, alle minori proporzioni possibili, danneggiando cosi irremediabilmente con revoche di concessione, che si possono affermare arbitrarie, i poveri coltivatori, che in otto o dieci anni di esperimenti non s'erano mai trovati in difetto.

Fra i molti fatti che possono provare il mal talento, non dirò dell'Amministrazione generale dei tabacchi, ma di certi impiegati che da quella dipendevano, ne riporterò alcuni, dai quali si potrà rilevare con qual fondamento i tabacchicultori avessero potuto affidare le loro speranze all'esito di esperimenti che la Regia ha sempre affettato di calorosamente raccomandare, ma che mostrò in più incontri di avere in effetto avversato.

Da circa tre lustri ad un Comune della Provincia di Belluno è stata concessa la facoltà di coltivare il tabacco. Questo Comune è quello di Arsiè nel circondario di Feltre, confinante a mezzogiorno col Canale di Brenta nella Provincia di Vicenza, e a settentrione col circolo di Trento. La concessione gli è stata fatta per le sue condizioni topografiche e telluriche speciali, essendo esso inconcato nell'angolo formato dalle due valli del Brenta e del Cismon, tra due paesi in cui la coltivazione del tabacco è tradizionale.

Per questo solo riguardo s'avrebbe dovuto dichiarare definitivamente per esso Comune la facoltà di questa privilegiata coltivazione, una volta che esperimenti di alcune annate avessero corrisposto alle giuste esigenze dell'Amministrazione centrale.

Gli esperimenti riuscirono di fatto felici, sia per la quantità relativa del prodotto, sia per la qualità dello stesso, il quale certo non è mai stato inferiore ne a quello del Canal di Brenta, ne a quello del Trentino; ma la concessione continua sempre ad essere provvisoria, anzi annuale, e più o meno ristretta rispetto al numero delle piante; sicchè coltivatori vivono tuttavia incerti dell'avvenire.

Quanto tale stato di cose riesca loro dannoso non è a dire; perchè non sanno mai per quante piante abbiano a preparare i terreni per la nuova stagione, e perchè sempre mal sicuri della stabilità della loro condizione agraria, dipendente solo dalla volontà e anche dall'arbitrio di un impiegato superiore dell'Amministrazione generale.

Nè certi fatti accaduti sono tali da poter rassicurare l'animo di quei buoni coltivatori.

Tre o quattro anni or sono, a mo' d'esempio, per la semplice contravven-

Si levò dal soffà, in fondo alla stanza. un giovane e venne a pigliar posto presso la bella stizzita : evitò per altro di guardarla in viso, probabilmente per mala sperienza fatta de' risultati di simile ardimento. Scelse invece a' propri sguardi un punto del giardino in direzione opposta a quella di lei e parve che si mettesse a studiare con impegno l'architettura d'una colombiera non guari distante, la quale ricoverava in quel momento I proprii abitatori pennuti.

La giovin dama lo lasciò fare tranquillo.

- Se' capriccioso, ripetè quindi con accento assai risoluto.

- E Tu, Matilde,.. sempre cedevole, sempre mite e cortese, tu, n'è vero?... Specialmente oggi, se' d'umore incom-

Si mossero alquanto in su le spalluzze leggiadre e la bocca si compose in modo profondamente matronale.

- Quale al bosco tu gridi tal ti ri-

sponde. Si vols'egli d'un tratto e incontrò con lo sguardo le braccia incrociate di lei : manifestamente non osò di guardare più su.

- Alle corte, Matilde! Me lo vuoi fare o no, questo piacere? Gli è dunque vero ch'ami l'abito nuovo più del tuo promesso \

Al coincidere della domanda energica e del rapido quant' inatteso movimento, che l'accompagnò, i passeri del tiglio saltarono e raddoppiarono il garrito.

- Giorgio, tu se'... si, si, la è proprio cost come dici, rispose la giovine

zione di un giovane che sob, e senza armi, aveva inutilmente tentato di tener lontano da un lenzuolo di foglie da esso esposte al sole, un impiegato verificatore, la Regia aveva tolto improvvisamente la facoltà della tebacchicoltura a tutti i proprietarii del Comune; e ci vollero influenze di Setatori e di Deputati per farle ritirare ingiustissimo ukase da essa lanciato per colpa di un individuo, sopra un paese di circa ottomila abitanti! Nell'autuano del 1882, anno infaustissimo, noto negli annali della miseria per le mondazioni, le alluvioni, e le pioggie per cinquanta giorni incessanti, tutti i raccolti del Comune di Arsiè erano andati miseramente perduti in esso Comune; come in altri paesi del Veneto; e tra questi raccolti, uno dei più delicati: il tabacco.

Onde i poveri coltivatori piangevano e sospiravano per vedersi sfumare, dopo tante spese e fatiche sosteaute, ogni loro speranza. Ma certo alcuni di essi non avrebbero potuto aspettarsi una disgrazia anche maggiore di quella onde li aveva colpiti la natura. Verso il finire dell'autunno stesso, quando appunto gli animi addolorati di quei miseri avevano più bisogno di conforto e di soccorso, giunse da Roma al Municipio di Arsiè una nota dell'Amministrazione generale della Regia cointeressata, colla quale veniva interdetta per l'avvenire agli abitanti della sinistra sponda del Cismon la tabacchicoltura. Questa nota, che veniva a colpire come fulmine a ciel sereno da circa cento famiglie che vivono sul versante sinistro della valle di esso fiume, portò la desolazione nel paesello della Rocca, frazione di Arsiè sparsa in alto, lungo le due sponde. Quegli infelici si domandavano: perchè ci si priva dell'unico mezzo onde potevamo aiutarci alla novella stagione? E di che si potrà vivere in avvenire?

(Continua)

# L'Italiani al Brasile.

La Voce del Popolo, di Rio Janerio, in Italia 19 gennaio, scrive:

Siamo informati che alla R. legazione italiana, quanto a quella austriaca veniva presentata una petizione firmata da più centinaia di coloni italiani e tirolesi residenti alla colonia di Rio Novo (Provincia do Espirito Santo), con la quale protesta contro fatti orribili di sangue accaduti in quel territorio, e precisamente nel sito così detto Alfredo Chaves, dove, per isfogo di brutale vendetta e per odio ai tirolesi italiani che stanziano in quelle terre, tre Brasiliani certo Josè De Barros Prezioso,

interrompendosi, amo più l'abito. Anzi o mi metto il costume di seta nera, o si rimane in casa; l'azzurro nuovo non s' ha da sciupare alla pioggia.

- Ma sai pure che vestita da matrona non ti posso vedere, io; che gli abiti neri non li posso tollerare! via, mettilo per compiacermi, l'azzurro.

- No, no, assolutamente no!

- Matilde, s'io te ne preghi..., replicò egli tenero e quasi molle; oramai, vedi, non è più l'abito che m' importi, m'importa che non sii contraddicente in modo così orribile, che non sii...

Le rosee labbra della ragazza si schiusero a lieve riso.

- Cost insopportabile! disse quindi completando la proposizione. E perchè ti se' scelta sposa tanto massaja prosaica da non voler indossare con la pioggia, neanco per pura compiacenza d'innamorati, un vestito, che po' poi non costa più di dodici talleri?... Perchè, Giorgio?

- Si, sospirò egli, perchè ? Forse non. dovresti dirle tu, queste parole: ma finiamola una buona volta: si va o non si va ?

- Coll' abito nero, ben volontieri. - Addio, proruppe Il Giorgio in dispettito, quest'oggi non torno più.

- Addio, Giorgio. .... Enon mi guardi nemmeno, non mi

vuoi dare almeno il bacio? - In premio delle tante garbatezze, forse? Neanch'esse non devono sciuparsi...

come l'abito azzurro. E si dicendo la damina die di piglio, per chiuderla, all'impost'aperta della

Antonio Salles, Francesco Teodoro aggredirono e ferirono moltissime persone, senza rispetto nè a donne, nè a vecchi, nè a bambini : quindi i primi due, cioè Prezioso (che è fabbro-ferrario) ed il Sales si scagliarono ferocemente sulla persona di certo Pietro Gaighet, tirolese, dell'età di 50 anni circa, nomo integerrimo, che mai in vita sua prese parte a briga alcuna; e per solo spirito di odio alla nazionalità dell'innocente, lo bastonavano semispento a terra con ripetuti colpi di bastone alla testa, tanto che, per le orribili contusioni ricevute, dovette in capo a 7 giorni spirare!

postulanti, unitamente al figlio del defunto Gaigher, domandano immediata giustizia per due ragioni:

1. Perché non hanno ancora visto alcun risultato del processo che il subdelegato sig. Pacca (legato da vincoli di parentela con uno degli assassini) istrul sui fatti in proposito.

2. Perchè i rei se ne ridono con ributtante cinismo, delle autorità, dei feriti e dei loro delitti di sangue, e continuano ad essere il terrore di quelle pacifiche contrade.

Noi perciò facciamo caldi voti, acciò le prefate autorità diano presto i provvedimenti del caso, essendo gli animi di quella colonia agitatissimi.

Ed il cattivo esempio contro gl'italiani viene pur troppo anche dall'alto. Monsignor Lacerda, arcivescovo di Rio Janeiro, come apprendiamo dalla Voce del Popolo (12 gennaio 1884) da un pergamo di un monastero di quella città «ebbe l'audacia di inveire, ad punto del suo sermone contro gl'italiani additandoli al pubblico disprezzo con gli epiteti di salteadores da Calabria e Garibaldinos!!!

# PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno.

Seduta del 28.

Del Santo dice che Depretis migliora, ma non è ancora in grado di intervenire al Senato, prega in di lui nome, che Zini e Pantaleoni ritirino la loro interpellanza, come fanno.

Approvasi il progetto di estendere alle vedoxe e agli orfani degli assegnatari la legge 4 dicembre 1879, e la restituzione in tempo utile per presentare altre domande.

Discussione del provvedimento a favore dei danneggiati d'Ischia.

Serra propone un ordine del giorno, per esprimere la gratitudine della nazione pel generoso concorso straniero. Mezzacapo Carlo duolsi che il presi-

finestra. I passeri mandaron garrito più alto e rapidi fuggiron via.

Quando la Matilde si volse, il Giorgio non c'era più.

L'aspetto fiero del leggiadro visetto si rafforzò all'estremo, benchè porpora cupa sorvolasse le guancie. La giovane avea creduto ch'al suo damo non bastasse l'animo d'andarsene davvero senza il bacio d'addio.

- Ma non monta, pensò, chi ebbe torto fu egli, e.... a cedere non son punto avvezza, io...

Poscia però, all'entrar che fece nella stanza vicina, parve che sbigottimento subitaneo le ricorresse il bel viso.

- Oh zia, disse confusa, tu qui ? Una signora vecchia, dalla chioma bianca di neve e dal volto pallido e macilento, seduta sopra sedia a bracciuoli, tese a lei ambe le mani. Fattasele più vicina, la Matilde le vide gli occhi imperlati di lagrime.

- Zia mia, sclamò agomenta, ti senti male? Quella trasse al proprio flanco la

fiera e vezzosa ragazza, la carezzo sulle guancie infocate e sol dopo la pausa che segui codest'atto,

- Perdonami fanciulla, rispose, per la prima volta in vita mia mi son permessa d'orecchiare... ma l'ho fatto per l'amor che ti porto.

Commossa, baciò la damigella alla vecchia ottantenne la mano candida e quasi diafana per magrezza.

- Che dici mai zia i mormorò in-

dente del Consiglio, parlando alla Camera, di Casamicciola non abbia con sufficiente calore giustificate anche le autorità militari. Dimostra che fecero il loro

Gianuzzi Savelli giustifica le parole

del governo.

Genala da spiegazioni sulla quistione sollevata da Mezzacapo, pregando il Senato a troncare senz'altro la discussione e approvansi l'ordine del giorno Serra e uno di Moleschott di ringraziamento alle autorità civili e militari.

Approvansi gli articoli del progetto e i progetti discussi a scrutinio segreto. Genala presenta la transazione Gua-

stalla e altri progetti minori votati dalla Camera. Il presidente comunica una lettera del

Prefetto di Firenze, che parla delle accuse e insinuazioni sollevatesi contro Corte nel processo di Torino. Sostiene la necessità di oppugnarle. Chiede che il Senato interponga la sua autorita, perche facciasi giustizia.

Paternostro Paolo crede il Senato non competente e propone di passare

all'ordine del giorno.

Saracco crede la faccenda grave; e propone che la lettera venza rinviata al Consiglio di presidenza; così Devincenzi.

Paternostro ritira il suo ordine del giorno.

Genala dice spiacergli della comunicazione della lettera. Il Governo rimettersi alla prudenza ed al senno del Senato.

Seguono altre osservazioni e deliberasi di rinviare al Consiglio di presidenza.

Il presidente dichiara di aver aspettato inffine della seduta di comunicare la lettera perche sperava nel frattempo di avere riscontro a una sua risposta mandata a Corte.

Domani seduta alle 3.

Camera dei Deputati Sedula del 28.

Boselli presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzazione delle spese in conto capitale sulle ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato, per lo esercizio finanziario, dal la gennaio al 30 giugno 1884. ...

Votazione segreta sulla legge Guastalla approvata con voti 154 contro 82 Convalidasi l'elezione di Pazzino de

Pazzi al III collegio di Firenze. Si esaminano le modificazioni proposte dalla commissione alla legge della istruzione superiore per metterla in armonia cogli emendamenti votati. Approvate tutti, votasi la legge a scrutinio segreto. Proclamasi il risultato. Votanti

sieme confusa; il Giorgio fu tanto capriccioso quest oggi. Non potevo certo io vestire, con la pioggia, l'abito nuovo.

- Ma sarebbe stato proprio un gran malanno, cuor mio? replico la vecchia sorridendo benevola. Un paio di sgualciture, una macchia, nel peggior caso avreste preso un fiacchere: ora invece una contesa... non è peggio assai?

- Zia, zia mia, tu pure ti metti contro di me ? «clamo la giovine atterrita. Sola con la più gran pena, continuò quindi eccitata, con annegazione e con isforzi d'ogni maniera si potè ottenere che il papa mi lasciasse venire presso di te, e ciò perche v'abita il Giorgio. Lo so io quanto sacrifizio gli costi, eppero...

- Ma, cuor mio, interruppe la zia, io parlai soltanto del modo ch'hai dato contro al tuo promesso. L'abito è puerilità, pazzia, ch' egli avrebbe dimenticata al primo sguardo affettuoso: le tue parole parvero invece scelte apposta per istizzirlo più profondamente.

La Matilde sbassò gli occhi sulle mani e non rispose nulla.

- Zia, chiese quindi, dopo silenzio non breve, dimmi un po'; una ragazza, che desideri sempre e soltanto quanto sia buono e ragionevole, dev'ella forse saper anche cedere e lasciarsi condurre proprio la, dov incontri prette e pure pazzie ?

Fe' la vecchia cenno benevolo d'af-

fermazione,

- Si che lo deve, amor mio, si che lo deve. La ragazza deve cercare di conservarsi sempre e con ogni studio,

Discutest e approvasi il primo articolo del bilancio di previsione del ministero del Tesoro per l'esercizio 84-85. Mancini presenta un progetto per

provvedimento sulla giurisdizione consolare italiana in Tunisia e la raccolta dei documenti diplomatici intorno alla sospensione della stessa giurisdizione.

Magliani presenta il progetto dei contratti di permuta e vendita di beni demaniali.

Ripreso il bilancio approvansi gli altri capitoli e questo ordine del giorno; La Camera confida che nel bilancio 1885-86 si stanzieranno i fondi per parificare lo stipendio dei ragionieri della corte dei Conti, ripartiti in due classi a quello degli ispettori generali dei ministeri.

Approvansi anche la somma totale concordata fra il ministro e la commissione in lire 736,465,978, e gli articoli della legge relativi.

Si stabilisce di discutere lunedi l'elezione contestata del 2º collegio di Catania.

### NOTIZIE ITALIANE

Politica e studi. Colla nota di Mancini ai nostri rappresentanti all'estero circa la nota sentenza sulla Propaganda, si rilevò che nessuna Potenza aveva fatto qualsiasi interrogazione. Lodasi l'aperta dichiarazione del nostro Govreno, che riputerebbe affatto inammissibile qualsiasi intromissione straniera.

Si conferma che nel Concistoro del 17 marzo il Papa discorrerà principalmente della predetta sentenza.

Maurogonato ebbe una vivace discussione con Genala, che sembra risoluto di negare il valico del Gottardo alla rete adriatica, pretendendo sostituirvi semplici palliativi.

Depretis migliora, ma non può predirsi ancora in qual giorno egli potrà riprendere le ordinarie sue occupazioni. Il tribunale correzionale di Roma pronunzio la sentenza contro gi'imputati di manifestazioni sovversive nell'ultimo anniversario di Oberdank che lanciarono dei cartellini nella Camera, affiggendone e distribuendone nelle strade. Tutti e sette gli imputati furono condannati da sei mesi a sei giorni di carcere, e da 150 a 30 lire di muita.

Alcune Società e Deputazioni di storia patria nominarono già i loro delegati per la formazione del nuovo Istituto storico italiano. Le Società siciliane nominarono Amari; le venete Lampertico; la Toscana, Umbria e Marche, Tabarrini; la Romagna Carducci; lem napoletane Bonghi. Fra i candidati del Ministero dell' istruzione Mubblica si indicano De Leva, Malfatti e Villari.

Il Comitato direttivo della Società geografica delibero una medaglia d'oro Cecchi, per la grandiosa relazione del suo viaggio in Africa.

Per gli operai. La Nazione eccità il Parlamento a discutere il progetto di legge sugli scioperi, e agli operai dice:

Pensino che accanto a coloro che vogliono il loro vero bene ci sono sempre gli agitatori di mestiere che spin-

con ogni cura possibile e con sempre presente il pensiero di bene che poss'andare perduto, l'affetto, di cui è fatta signora. Gli è questo il segreto grande e difficile della felicità femminile. L'amore vuol esser nudrito e coltivato e sorvegliato a ogni momento. Lo so bene io: i giovani credono che non possa morir mai; mentre non v'ha età della vita, in cui capriccio e fierezza rigida sieno più frequenti, che, appunto, nell'età dell'amore.

Sorridendo insieme e piangendo, la

Matilde alzò gli occhi. Ah zia, disse piano, tu sapessi come giubilo tutta di felicità pura e schietta quando vedo il Giorgio cedere a' voleri miei : gli è bello, supremamente bello, di dominar intero un cuore. Del resto, credimelo, io non l'amo mai tanto quanto allora che gli dico parole apparentemente arroganti. Dio sa d'onde spiri mal vento ogni volta che si discorra d'ordine, di lavoro, di risparmio! Ho anzi pensato spesso che gli sarebbe stata molto più adatta di me donna Reggera e volubile.

Eh fanciulla, fanciulla, che matte idee son queste? disse la vecchia. Tude vivere in lui, immedesimarti con lui, nascondergli quant'egli non ami, tacergli quanto non oda volentieri: ecco la via della pace interiore ed esteriore. della vera, della piena contentezza.

Alla serietà della vecchia, s'era fatta seria eziandio la Matilde, la quale, sempre con voce sommessa:

- Ma, zia, domandò, e come le sai tu tutte queste cose? Hai forse cono-

gono altri al disordine, da cui essi sperano ricavare sempre qualcosa, esponendo bene spesso a disastrose conseguenze i lavoranti e le loro famiglie.

Cardinale ammalate. Il Moniteur de Rome annunzia che è ammalato il cardinale Hassun.

Concordia elericale, Il Moniteur de Rome è un giornale che ci dice ispirato direttamente dal Vaticano. L'Osservatore cattolico che pare abbia voglia di cercar le questioni col lumicino, ha accusato il Moniteur di aver falsificato un documento della Curia.

Il Moniteur gli risponde per le rime nel suo ultimo numero dicendo che « l'Osservatore è pienamente convinto di menzogna e di calunnia.

Ed aggiunge l'invito di formale ritrattazione minacciandolo di querela penale, non risparmiandogli il titolo di giornale di cattiva fede.

# NOTIZIE ESTERE

La questione significa « pane ». Mentre in parecchi luoghi si festeggiava l'anniversario della proclamazione della Repubblica del 1848, gli anarchisti si adunavano in una sala.

Il discorso più interessante è stato quello del cittadino Dronel, il quale ha detto:

Quando il giorno della Rivoluzione sarà spuntato, noi non indietreggeremo innanzi a mezzi violenti. Borghesi, noi vi faremo subire la sorte dei nobili da voi ghigliottinati nel 1789. Ora a voi (applausi). Nell'89, è stato ucciso un tiranno, Luigi XVI; la Rivoluzione dell'89 era politica; la nostra non sarà che sociale. Non si tratta più del cervello, ma del ventre.

Sempre la stessa rettorica, dirà qualcuno. Ciò è il male: è segno di idea fissa e di bisogno costante.

Per ora in quarantena. Suakim 28. Uno scontro avvenne ieri fra gli insorti e le tribù amiche. Gli uomini delle tribù amiche riusciti ad attraversare le linee degli insorti giunsero qui; dicono che 5000 di loro potrebbero unirsi agl' inglesi, ma desiderano essere assicurati della protezione inglese. Gli insorti si concentrano a Teb.

Disgrazia o barbarie? Londra 27. Un'esplosione di dinamite nelle cave Ardesia presso Carmaron uccise quattro persone, feri gravemente 16.

# CRONACA

# Urbana e Provinciale

Deliberazioni onorevolissime e care. Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio autonoma di Udine, nella seduta 15 febbraio corrente in esecuzione dell'art. 3 dello Statuto, ha deliberato di erogare una parte degli utili netti dell'esercizio 1883 n scopo di beneficenza, contemplando in tale disposizione alcuni Istituti della nostra città, tanto di beneficenza preventiva, quanto di soccorso.

Ha deliberato cioè:

I' di accordare alla Congregazione di Carità un sussidio di lire 1500:

All'istituto Tomadini di lire 1000; Ai Giardini d'Infanzia lire 400;

sciuta qualche ragazza che non sapesse conservarsi l'amor del promesso e che... l'abbia perduto?

Lieve e roseo splendore volo sul viso pallido dell'ottuagenaria e sparve rapido, com' ultimo raggio di sole occiduo, che rivesta per alcun'istanti di luce giovanile le mura grigiastre della rovina.

- Si, amor mio, che l'ho conosciuta una tale ragazza e... voglio anzi narrartene l'istoria.

Lo sguardo della Matilde si fissò sul volto della vecchia, venerando nella cornice di canizie argentina.

- Zia, sclamo elia quindi; non mi inganno: vuoi parlare della tua propria giovinezza. Tu, si buona, si affettuosa, l'ainto e la consolazione degli angustiati, tu saresti stata ingannata!... Ah ch' io nol posso credere, nol posso pensare.

- Piano, mia cara, risposa l'avola sorridendo, piano! Non sono stata ingannata io, no (la è parola dura, malefica, questa): scitanto mi fu ignoto come custodire il tesoro mio, eppero non mi mancarono più tardi le conseguenze tristi. Vieni, che puoi guardare com'entro specchio nel destino tuo futuro, s'io ti racconti del destino mio.

La Matilde s'appoggio commossa sul petto della vecchia amica e questa la bació teneramente prima di cominciare la narrazione. Pendea la ragazza dalle labbra dell'ottuagenaria senza batter palpebra e ascolto immota il racconto singolare, onde le fu rivelato ciò che di più ardente racchiuda e di più possente la vita umana,

All'Asile infantile lire 500;

Alla pia Casa delle Derelitte lire 500; All'Ospitio Marino Veneto lire 100; IIº d'istituire n. 50 premi da lire 50 cadaugo che saranno sorteggiati il giorno della festa dello Statuto a favore dei depositanti in questa Cassa i cui libretti, nei limiti da lire I n lire 500, siano stati accesi a tutto l'anno 1883 e sussistano all'epoca della sortizione.

IIIº di mettere a disposizione della Società Operaia di Udine la somma di lire 408 pel pagamento della tassa di ammissione e del contributo sociale di un anno a favore di due uomini e di due donna per ogni una delle diverse categorie contemplate dal relativo Sta-

La scelta dei beneficanti sarà fatta dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio, sovra praposta della Direzione della suddetta Società Operaia.

Udine, 26 febbraio 1884. Il Direttore GIUSEPPE DE PUPPI

### Ringraziamento.

All'on. Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Udine.

Commossi per la vistosa carità di lire 500, che degnavasi elargire codesto benemerita Consiglio a queste povere fanciulle derelitte, protestiamo di non aver parole sufficienti per esternare i sentimento di nostra gratitudine.

Oltre all'atto emineutemente filantropico, noi ammiriamo in quella elargizione la mano della Divina Provvidenza che vigila con ispecial cura sull'innocente età. Essa ispirò nei cuori esimi di codesta Società di esercitare verso queste povere figliuole quell'evangelico precetto, tanto benefico alla umana famiglia, ciò che v sopravanza, datelo ai poveri.

Le preghiere innocenti delle oltre trecento creaturine soccorse, unite quelle delle persone che tutto abbando nando sacrificano la loro vita per l custodia ed educazione delle medesime varianno ad impetrare dal Signore l temporale prosperità di codesta benefica Società, ed a benedire i figli dei cuor pietosi.

Accolga di nuovo le proteste della nostra gratitudine, e ci abbia con per fetta osesservanza

Udine, 29 febbraio 1884

Riconoscentissimi Per il Dirett. e Fondatore P. Luigi Scrosopp Sacerd. LUIGI COSTANTINI

Monumento a Garibaldi. Riguardo all scultore Michieli, autore del bozzette Victor, che presentò pure al concors per il Monumento a Garibaldi in Venezia un altro suo lavoro, troviam nell'Adriatico le seguenti notizie, ch trascriviamo fedelmente, seuza alcu commento, nella certezza che la grand importanza del fatto non sfuggirà a nostri lettori.

« Ieri si è riunito il Comitato per Monumento a Garibaldi in Venezia.

Il Comitato ha deciso di esporre nuovi bozzetti degli scultori Michieli, Dal Zotto e Benvenuti; l'esposizione comincierà domenica prossima, probabilmente in un locale del Municipio e continuerà fino a tutta la domenica auccessiva.

Riunione di soci operai. Ieri sera nei locali della Società operaia ha avuto luogo la riunione preparatoria per l'elezione del Presidente e per la scelta dei candidati a completamento del Consiglio rappresentativo.

Riguardo alla carica di Presidente fu ad unanimità e per acclamazione ritenuto di proporre la rielezione del sig. Volpe cav. Marco, sia per la particolare idoneità già riconosciuta in esso nell'adempimento dell'importante incarico, ed anche quale espressione di gratitudine degli operai per l'interessamento da esso spiegato a vantaggio della Associazione.

Per quanto concerne la elezione dei consiglieri, fu concordemente ritenuto di eliminare fin d'ora qualunque idea dalla quale potesse trarsi il dubbio che le proposte abbiano il carattere della ingratitudine verso i cessanti, ma invece di procurare che esse seguano con i criteri stessi che le informarono negli anni decorsi, e cioè di procurare che un qualche elemento nuovo venga ad alternarsi nella rappresentanza della Società.

A questo effetto venne eletta una Commissione di cinque membri con incarico ad essa di formulare una lista di candidati, che verrebbe presentata questa sera alle ore 8 pom, nei locali della Società, onde facilitare la scelta dei consiglieri da eleggeral.

I soci tutti ai quali sta veramente a cuore il benessere sociale vorranno certo intervenire a questa riunione, onde il deliberato esprima gli intendimenti veri della classe lavoratrice,

Lotteria di Verona.

Estrazione del giorno 27.

| ١          | Estrazione del giorno 27. |                    |                    |                    |     |
|------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Ì          | 262,657                   | 879 851            | 64,713             | 589,751            | st  |
| Į          | 233,704                   | 201,127            | 495,210<br>797,366 | 196,372 430,368    | di  |
|            | 431,341<br>8,602          | 967,481<br>774,495 | 183,651            | 333,536            | a   |
|            | 772,195                   | 130,434            | 696,035            | 593,483            | P   |
|            | 836,991                   | 364,184            | 160,968            | 219,471            | d   |
|            | 889,465                   | 620,655<br>509,804 | 221,133<br>808,750 | 113,413<br>440,157 | in  |
|            | 146,695<br>24,731         | 382,549            | 489,412            | 323,200            | p   |
|            | 632,432                   | 213,728            | 22,960             | 421,763            | a   |
|            | 158,838                   | 807,322            | 145,813            | 118,309            | Г   |
| i          | 120,618                   | 383,258            | 833,933<br>838,732 | 379,702<br>321,184 | L   |
|            | 374,490<br>80,358         | 73,571<br>585,318  | 594,690            | 333,924            | i   |
| •          | 973,555                   | 411,758            | 802,562            | 701,415            | F   |
|            | 902,449                   | 348,575            | 652,359            | 758,658            | Î   |
| ι          | 652,762                   | 890,648<br>359,409 | 822,164<br>363,662 | 980,190<br>69,345  | 1 8 |
|            | 912,031<br>316,567        | 969,935            | 289,926            | 658,840            | '   |
| ì          | 641,126                   | 948,625            | 185,965            | 604,051            | 1   |
|            | 813,142                   | 393,196            | 229,781            | 201,321            | 13  |
|            | 358,698                   | 844,900            | 976,175<br>592,855 | 728,498<br>228,686 |     |
|            | 134,746                   | 79,238<br>513,138  | 916,349            | 469.114            |     |
|            | 843,442                   | 215,843            | 464,232            | 456,840            |     |
|            | 517,743                   | 328,270            | 836,647            | 522,830            |     |
|            | 282,334                   | 780,747            | 900,709<br>452,069 | 947,505<br>567,585 |     |
| i.         | 990,840                   | 955,444<br>907,260 | 379,422            | 546,679            | 1   |
| 0          | 465,267                   | 987,655            | 669,036            | 600,146            |     |
| 0          | 445,750                   | 103,984            | 247,561            | 875,150            |     |
| D.         | 728,573<br>340,460        | 556,037<br>68,484  | 191,288<br>742,077 | 56,172<br>88,737   |     |
| il         | 742,381                   | 200,447            | 817,726            | 756,848            |     |
| -          | 419,438                   | 217,119            | 837,139            | 302,557            |     |
| e          | 435,109                   | 567,382            | 953,298<br>352,006 | 762,457            |     |
| i–<br>à.   | 940,372<br>807,149        | 812,198<br>342,628 | 2,730              | 821,429<br>444,602 |     |
| a          | 804,555                   | 908,735            | 55,752             | 330,119            | )   |
| e          | 00 +00                    | 800,778            | 424,244            | 624,917            |     |
| o<br>Vi    | 2 4                       | 745,511<br>345,011 | 67,056<br>804,671  | 273,353<br>243,039 | . 1 |
| **         | 912,263                   |                    | 61,990             | 316,943            |     |
| °e         |                           | A                  | 485,246            | 733,786            |     |
| a          | 600 F00                   |                    | 364,399<br>472,638 | 624,009<br>99,218  |     |
| 0-<br>la   |                           |                    | 71,040             | 205,060            |     |
| e,         | DILLOFT                   | 726,842            | 901,530            | 168,953            | 3   |
| la         | 157,316                   | A                  | 615,361            | 818,507            |     |
| ca<br>Fi   | 1 25-                     |                    | 259,761<br>102,509 | 98,380<br>827,286  |     |
|            | 584,709                   |                    | 803,883            | 28,806             | 3   |
| lą         | 100 000                   |                    | 204,824            | 155,224            |     |
| r-         | 432,333<br>866,183        |                    | 580,779<br>923,959 | 570,900<br>822,537 |     |
| . :        | 399,694                   |                    | 501,205            | 126,912            |     |
| ٠          | 866,479                   | 503,954            | 965,516            | 97,705             | 5   |
| pi         | 179,635                   |                    | 228,439<br>148,733 | 184,546<br>385,728 |     |
| 1          | 374,726<br>927,525        |                    | 649,263            | 439,726            |     |
| to         | 243.848                   | 555,309            | 24,835             | 501,395            | 5   |
| 80         | 074,598                   |                    | 937,806            | 978,468            | 3   |
| <b>e</b> + | 644,780<br>273,891        |                    | 492,322<br>123,870 | 289,578<br>115,192 |     |
| 10         | 478.809                   |                    | 887,351            | 261,643            |     |
| ae<br>to   | 827,951                   | 188,956            | 311,490            | 634,017            |     |
| de         | 02,080                    |                    | 824,679            | 648,011            |     |
| 2          | 190.480                   |                    | 195,958<br>807,478 | 751,723<br>451,823 |     |
|            | 374,056                   |                    | 513,491            | 346,220            | 0   |
| í          | 624,384                   | 34,805             | 192,306            | 122,620            |     |
|            | 868,659<br>372,367        |                    | 413,765<br>735,260 | 952,646<br>123,176 |     |
|            | 431,138                   | 71,382             | 786,226            | 376,19             | 2   |
| li,        | 270,418                   |                    | 867,288            | 692,972            |     |

25,138 988,418 489,081 Estrazione del giorno 28.

592,639

113,269

280,015

364,790

268,490

270,418

141,248

749,700

812,666

504,158

867,288

25,391

980,583

468,694

366;775

692,972

382,930

710,422

627,973

750,238

|         |         | or Proved " | ,       |
|---------|---------|-------------|---------|
| 920,840 | 466,843 | 362,583     | 528,200 |
| 531,928 | 162,933 | 160,315     | 438,605 |
| 146,249 | 31,397  | 295,761     | 39,602  |
| 112,185 | 936,758 | 416,450     | 290,108 |
| 438,569 | 745,094 | 32,995      | 607,776 |
| 536,525 | 369,654 | 67,598      | 424,735 |
| 991,713 | 193,065 | 255,146     | 847,645 |
| 196,671 | 566,932 | 973,983     | 890,249 |
| 682,463 | 964,343 | 878,635     | 539,337 |
| 483,966 | 535,557 | 224,176     | 298,050 |
| 117,752 | 984,705 | 205,734     | 95,294  |
| 909,732 | 310,018 | 893,749     | .84,887 |
| 240,048 | 915,809 | 766,128     | 879,096 |
| 173,336 | 578,744 | 602,899     | 541,100 |
| 598,793 | 599,262 | 487,986     | 188,200 |
| 603,696 | 295,071 | 560,200     | 749,218 |
| 811,976 | 709,745 | 566,371     | 902,352 |
| 146,991 | 657,236 | 926,274     | 635,331 |
| 430,480 |         |             |         |

Carnovale. Palmanova 27. Anche qui ieri sera si volle dar l'addio a carnovale con due feste da ballo, che ebbero luogo nelle sale Manin e Apollo. ..:

Mentre, nella prima di queste, più ferveva.... la mischia danzante, alcuni spiritosi indlvidui si permettevano di disturbare la festa.

Invitati dai carabinieri a desistere, di rivoltarono contro questi, e se non fossero presto corse delle persone, fra cui alcuni soldati del Genio, sarebbe forse accaduto qualche cosa di grave.

Fra la partenza del carnovale e l'arrivo di done quaresime, alcuni dei disturbatori vennero arrestati e quindi consegnati pel memento homo a Meni Gorze custode delle carceri. Ipsilon

Ancora di Vat. Veniamo a sapere che alcuni dei gentiluomini da prato. in quella ridicola parodia del catello d'amore che fu la biricchinata i Vat, finiti gli aranci, misero mano lle mele... E poi forse ai sassi?

Non ci meravigliamo attatto che la Patria del Friuli abbia piuttosto lodate che no quelle scenacce; la Patria del Friuli, che per essere il meglio nformato giornale del paese, si fa rappresentare dovunque, era intervenuta anche li col mezzo di un suo aranciofilo redattore.

Due nuovi cavalieri. Il cav. Cossini consigliere di Prefettura a riposo, ed il co. Roberti consigliere in servizio presso la nostra Prefettura furono nominati il primo cavaliere dell'Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro, l'altro nell'Ordine della Corona d'Italia.

Ad entrambi mandiamo le nostre congratulazioni per la loro meritata onoreficenza con la quale il Governo del Re volle nel cav. Cossini premiar gli utili servizi resi alla cosa pubblica durante al periodo di quarantanni, e ricompensare nel co. Roberti i vari pregi che fanno di Lui un funzionante veramente modello per intelligenza, passione ed operosità indefessa nel disimpegno delle sue attribuzioni. Siamo certi.

Duello fuori di luogo. Ier sera verso le 7 e un quarto, al chiarore dei fanali che souo in Piazza del Patriarcato si vedevano luccicare due lame di spada e mandar scintille. Si udivano poi i loro COZZÍ.

Appunto per la poca luce di quei fanali, all'ombra dei quali succedono per il più scene molto meno feroci, lo spettacolo pareva di quelli dei Tre Moschettieri, e la gente si ritraeva, mormorando impaurita:

Misericordia, un duello fra militari! Non era un duello, era un semplice giuoco a cui innocentemente avevano voluto lasciarsi andare due soldati di fanteria, che per mezzo di qualche buon bicchiere di vino, si sentivano le orecchie come due biftecs e le anime che l'avin parsore.

Un bei tipo. Il calzolaio Pietro F. ha risolta per sè la questione sociale. Articolo unico: Non lavorare!

Per essere fedele a questa legge piglia su, di nascosto, ora scarpe, ora vestiti che diventano suoi per il solo diritto sgraffignationis, e così acquista l'altro diritto di esser mantenuto per qualche tempo dallo Stato, a cui non arrivarono tanti veterani e mutilati patriotti.

Ieri, che era di buon umore, si contentava di chieder la questua, ma, scorti due vigili e una porta aperta, entro in essa, si trovo in una cucina e si nascose sotto la tavola, in Via Portanuova e precisamense nella casa del signor F. Bisutti,

Due donne di casa si diedero a strillare, ciò che fece uscire di la sotto il F. che disse di essere entrato a domandare la carità; ed accorrere i due vigili che lo condussero dove non vi sono donne da spaventare.

E il Pilade di un altro famoso ladruncolo e venne conosciuto come tale in Questura

Tomaso Salvini. Il benemerito agente teatrale, che è colui al quale dobbiamo ogni novità più graziosa, ci fece sapere aver egli fatto pratiche, e da più di un mese, col Salvini per indurlo a dare una recita in Udine. Non s'è potuto combinare sui prezzi. Salvini fu irremovibile sulle 1500 lire, l'altro, pur di farci sentire per l'ultima volta il grande artista, ebbe l'ardimento d'arrivare alle 1000, ma invano.

Cosas de Udene. In via della Posta si fa la chiavica; presso l'ufficio c'è la gru in ghisa o ferro per sollevare i grossi tubi da cemento e collocarli a posto. Ma è una gru di poca forza: ieri, a mezzo dell'operazione, quando parecchi quintali di cemento pendevano in alto; ecco che la gru, stanca forse di tutta quella cementite, si piegò come se volesse rompersi, producendo non poco spavento nei circostanti.

Lo dica un egregio commendatore che passava per combinazione.

Perche non c'è acqua! Due serve, ad una fontana nella parte meridionale della città, vennero tra loro a contesa per esser ciascuna la prima ad attingervi. La causa non è futile quanto pare, perchè l'acqua esce a goccia a goccia e ci vuol del tempo ad empire un secchio.

■ O Udine, essicatoio delle genti

Del bel Paese dove l'acqua à un mito, ← Poiche il Comun vz come i lenti, lenti

« Movansi Roja e Ledra în bel partito; Inondino ogni tubo ed ogni fosso

E dian da bere al pubblico aridito!

Scherzo di bruttissimo genere. Il signor Voltolin ha vinto un bel nulla. L'errore provvenne da un amico del Voltolin, che aveva giocato con esso

cartelle comuni e il quale ebbe l'infelice idea di telegrafare vittoria, quando invece non era.

Albo della Questura. A S. Giorgio di Nogaro fu arrestato certo F. Valentino che impudentissimamente mostrava in pubblico le sue cose più segrete.

Teatro Sociale. Domani sera la drammatica Compagnia diretta dal cav. Pietriboni, darà la prima rappresentazione colla Odette di Vittoriano Sardou.

Società fra i decenti elementari in Friuli. Pubblicheremo domani il riassunto di una circolare emanata da questa spettabile Società.

Tribunale di Udine. Ruolo delle cause penali da trattarsi nella prima quindicina di marzo p. v.:

3. Ceccotti Amadio, porto d'armi, dif. Corni, appello.

Micco Pietro, furto test. 4, dif. Forni, detenuto.

Panigutti Domenico, ferimento, test. 2, dif. Forni, libero.

\* Rapretti Rosa, sorveglianza, dif. Forni, detenuta.

4. Stradolini Gio. Batt., percosse, test. 1, dif. Murero, appello.

Bertoli Giovanni e comp., sott. pegno, test. 5, dif. Murero, 3 liberi. » Galluso Giuseppe, contrabbando, test. 1, dif. Murero, libero.

6 Zuliani e Degano, ferimento, test. 6, dif. Ronchi, 2 liberi.

Morandini Caterina, furto, test. 3, dif. Ronchi, libera.

10. Del Mondo Antonio, oltraggi, dif. Luzzatti, appello.

» Ponton Pietro e comp., oltraggi, dif. Luzzatti, 2 appello. » Scassini Paolo, oltraggi, test. 3,

dif. Luzzatti, libero. Il. Nicoloso Pietro e comp., furto, test. 6, dif. Rossi, 3 liberi.

» Modestini Antonio, porto d'armi, test. 2, dif. D'Agostini, libero.

12. Simiz Francesco, ingiurie, test. 6, dif. Della Rovere, libero. Bassi Francesco, sott. pegno, dif.

Della Rovere, appello. » Aita Vittoria, contrabbando, dif. Dell'Angelo, appello.

13. Floreancig Giovanni, ferimento, test. 4, dif. Girardini, libero. » Di Bernardo Pietro e comp, furto, test. 5, dif. Girardini, 2 liberi.

» Cantarutti Pietro, furto, dif. D'Agostini, appello.

Atti della Deputazione provinc. di Udine. Seduta del giorno 25 febbraio 1884.

La Deputazione Provinciale tenne a notizia quanto il Deputato sig. Milanese cav. Andrea ebbe a riferire sulle visite da lui praticate in compagnia del cav. Perusini, giusta avuto incarico, ai manicomi succursali della Provincia sia per unificare l'andamento, sia per concretare la retta da pagarsi per i mentecatti nel corrente anno.

Dalla particolareggiata relazione risulta che l'andamento in tutte le succursali è più che soddisfacente e che le rette che la Provincia pagherà nel 1884 per mentecatti accolti nei vari Ospitali saranno le seguenti:

Per l'Ospitale di Udine e Casa di Lo-L. 1.50 p. presenza varia Id. S. Servolo » 1.48 »

Id. S. Clemente ≥ 1.40 Succursare di Sacile per gli acuti ≥ 1.43 Id, per i cronici » 1.00 Id. Palmanova per maniache acute » 1.30

Id. Sottoselva per le croniche \* 1.00 Id. S. Daniele Id. Gemona » 1.15

A tutto 11 febbraio a. c. la Provincia pagò per cura e mantenimento di mentecatti poveri presso i vari Ospitali

L. 270,147.14 per sussidi a domicilio 9,165.17 in complesso L 279,312.31

e siccome in bilancio non ne furono stanziate per questo servizio che lire 270,000, cost si dovettero aggiungere lire 9312.31, e queste cifre di poco potranno essere variate prima della chiusura dell'esercizio. In ogni modo nel 1883 vi fu un sensibile miglioramento nelle risultanze; cioè vi furono presenze m. 8860 di meno che nel 1882, e la spesa complessiva fluora risulta pure minore di lire 19,019 in confronto dell'anno 1882.

Autorizzò a favore dei Corpi morali e Ditte sottoindicate i pagamenti che seguono, cioè:

- A diversi Comuni di lire 252.70 in rimborso di sussidi anticipati a dementi poveri.

- Al Comune di Pordenone di lire 1500 quale concorso della Provincia pel mantenimento della scuola tecnica nell'anno scolastico 1882-1883.

- Al sig. Tomadini Andrea di lire 138.80 per fornitura di effetti di vestiario ad alcune guardie boschive.

- Alli signori Jacob Colmegna e Bar-

dusco Marco di lire 56) a saldo della stampa del bollettino « Atti del Consisiglio Provinciale per l'anno 1883.

- Ai proprietari dei fabbricati in Ampezzo e S. Giovanni di Manzano (Dolegnano) di lire 375 per fitto da 1 marzo a tutto agosto 1883 di Caserme pei Reali Carabinieri.

- Al sig. Campeis cav. dott. Giov. Batt. di lire 265 per pigione a tutto febbraio a. c. dei locali occupati per l'Ufficio Commissariale di Tolmezzo.

- Alla Direzione dell'Ospizio pegli Esposti di Udine di lire 11,967.67 quale prima rata dell'anno 1884 pel mantenimento dell'Ospizio suddetto.

- Alla Direzione del Manicomio di S. Clemente in Venezia di lire 6720 quale acconto per le dozzine di mentecatte povere nei mesi di gennaio e febbraio 1884.

- Alla Direzione del Manicomio di S. Servolo in Venezia di lire 4321.40 in acconto della preavvisata spesa di dozzine maniaci nel 1º trimestre 1884.

Furono inoltre trattati altri n. 43 affari; dei quali n. 26 di ordinaria amministrazione della Provincia; n. 10 di tutela dei Comuni; n. 3 interessanti le Opere Pie; n. 4 di contenzioso-amministrativo; in complesso affari n. 43.

Il Deputato Prov. F. MANGILLI.

Il Segretario Sebenico.

Il manichino o polsino, che si voglia dirlo, con unito bottone d'oro, del cui smarrimento nella sera del 21 corr. si fece già cenno sul nostro giornale, non fu per anco ricuperato. Pregasi quindi di nuovo l'onesto trovatore di portarlo al nostro Ufficio.

Non si tratta già di un oggetto di gran valore, ma essendo un caro ricordo per chi lo ha perduto, questi, oltre la sua gratitudine, darà una generosa ricompensa a chi glielo restituirà.

### Oltre il confine.

L'arresto d'un disertore. Venne jeri mattina arrestato a bordo del piroscafo del Lloyd, al momento in cui arrivava da Venezia, Ant. Szelecsenvi, primo tenente dell' i. r. reggimento Usseri-Houved N. 8.

### forni Anelli.

Don Rinaldo Anelli manda a qualche giornale le seguenti notizie sui recenti esperimenti da lui fatti per la cottura del pane con risparmio di combustibile.

Signor Direttore, Il giorno 12 e seguenti dell'andante mese, in questo mio forno ho fatto cuocere pane di frumento di variate forme e composto tutto di farina, la qualità marca B. e, pagate tutte le spese di panificazione e pur ritenuto per il forno un buon guadagno, ho potuto vendere detto pane, sortito assai bene, malgrado che qui si manchi di stufa e di tanti attrezzi necessari per la miglior riuscita, a centesimi 33 il kilogrammo. Il confronto di spesa del combustibile fra il vecchio e il nuovo mio sistema è da 90 a 30, ossia con 30 centesimi in media io ho cotto un quintale di pane, mentre prima ne occorrevano 90.

Questi sono frutti veri di un'invenzione italiana la quale si presenta modesta è vero, ma di un risparmio reale sia sulla cottura del pane, che per la solidità e durata della costruzione del forno, e per la facilità colla quale può essere il forno stesso da qualunque muratore riparato nel caso di rottura. Eppure, appunto per tanta modestia, tanti increduli lo disprezzano e vanno mendicando all'estero altre forme più appariscenti ma di molto maggior spesa e di minor utile; e ciò fanno, forse per mantenere vero quanto da molti si dice: che noi Italiani siamo i primi nemici delle invenzioni nostre. Questa incredulità ed indifferenza dei miei connazionali, però, nè mi uccide, nè mi avvilisce; anzi, anche per dovere di gratitudine verso quei generosi Signori e Benemeriti Corpi Morali che efficacemente mi aiutarono nei miei studi, tengo per mia parola d'ordine: Avanti; ed oggi sto costruendo ancora qui a Bernate un secondo forno, per averne cosi sempre uno a disposizione di quanti qui vorranno venire a fare esperimenti.

Mi creda con stima Devotissimo

D. RINALDO ANELLI Bernate Ticino, li 25 febbraio 1884.

# Le sciocchezze degli altri.

La Riforma ci ha dato il segreto del perchè gli storici vogliono contribuire a far si, che il Parlamento faccia delle leggi cattive, come essa giudica quella del Baccelli. Gli è perchè un altro Governo, forse quello del Crispi capo dei cinque capi, possa dopo disfare questa e fare una legge buona.

Allegri dunque. Facciasi il nale da quelli che potranno così più facilmente venire al potere a fare il bene E come dire: Rubiamo assieme, dopo io resti-

- Perchè mai la Camera non ha votato subito anche a scrutinio segreto la legge baccelliana?

- Ti pare! Coi baccelli finire il carnovale? È roba da quaresima questa.

- Sai, ch'è curiosa, che Trieste abbia ereditato il privilegio della Sacra Congregazione di mettere all'Indice libri, che escono in Italia!

- Non la capisci? E' per farli leggere di più quei libri. Da Adamo ed Eva in qua il pomo proibito trova sempre chi lo mangia.

Se Crispi alla testa dei pentarchi (meno però la Tribuna, che dubita) vota per la cattiva legge Baccelli, perchè, dice la Riforma, votando contro libererebbe De Pretis dalla sua debolezza, che cosa dovrebbero fare gli amici del De Pretis, quelli che vogliono rafforzarlo, se non votare contro la cattiva legge ed il Baccelli?

Le Matin di Parigi ha fatto una bella trovata, e chi ce l'addita suggerisce d'imitarla ai nostri giornalisti. In questo foglio scriveranno un clericale, un bonapartista, un opportunista ed un radicale. Cosi ce ne saranno degli articoli per tutti i gusti; ed i lettori avranno il piacere di assistere allo spettacolo delle baruffe giornalistiche comperando un solo giornale. Se i quattro campioni avranno dello spirito, la farsa quotidiana divertirà molto i lettori.

- Documenti umani è il titolo cui un giornale pone al copioso racconto di tutti i delitti, che si commettono nei due mondi. Non farebbe meglio a chiamarli inumani, se non altro per amore del vocabolario vecchio?

La legge carnovalesca è chiamata la bacelliana dalla baccariniana Patria; e dopo mostratane l'assurdità, dice che il servum pecus della maggioranza la voterà. Ma la voterà anche il servum pecus della minoranza, se ascolta il così mi piace dell' autocrata Crispi della Riforma, che ha il debole di farla votare perchè cattiva e perchè mantiene debole ii punto forte De Pretis.

- Bravo il deputato operaio Maffi. Egli è assiduo alla Camera per impa-

- Basta che non vi perda anche il

- Io non so capire come certi giornali serbino il maggiore spazio nelle loro colonne alla narrazione dei delitti e dei processi.

- Bada, o novizio, gli è perchè il maggior numero dei lettori preferisce di leggere di queste cose. Così il giornale produce quello che vende di più.

Ho veduto due berecchini che passano il loro tempo per le strada accorrere a baciare la mano ad un frate medicante: che capiscano già la fortuna e la venerabilità di quelli che vivono oziando del lavoro altrui?

La minoranza dei deputati continua ad essere la maggioranza della Camera. Negli ultimi voti bastavano 199 ad essere i più sopra i 500 e tanti.

Il sig. Gramola, parlando del disordine regnante in Romagna conchiude: « I pochi in Romagna, come pur troppo minaccia di succedere anche altrove, s'impongono ai molti, per la gran ragione che quei pochi vogliono e si agitano, ed i molti... dormono ».

Si domanda: Dormono essi il sonno del giusto, o quello dei sette dormienti, od il sonno eterno?

Tra le mascherate che più riuscirono a Roma un giornale indica la direttissima Napoli-Roma, e l'incidente Nicotera-Lovito. O che! Non si è ancora messo in tacere il fatto che illustro. tanto l'attuale Camera, mostrando come i grandi nomini di Stato si lavano il viso l'un l'altro ?

# FATTI VARII

iena che pensa. E pure noto che si è trovata una lettera del Fallaci che diceva presso a poco cosi:

« Quando leggerete questa mia, io sarò cadavere in uno dei boschi che circondano Fiesole. »

- Dunque, gli chiese il giudice istruttore, avevate intenzione di uccidervi? Il Fallaci per tutta risposta sorrise sinistramente.

- Rispondete: volevate o no suici-

- Nei boschi di Fiesole avrebbero di certo trovato un cadavere.

- Il vostro? - Vestito certamente co' miei panni,

- Si sarebbe trovato però il vostro cadavere via! - Il mio o... quello di un'altro, ma

senza testa, replicò con ributtante cinismo l'assassino dell'Aladio e del Monti. In poche parole, la faccenda del suicidio doveva mettere capo ad uno dei

suoi soliti terribili mezzi per sottrarsi alle ricerche della polizia. Egli aveva già designata la sua vittima e stabilito il suo progetto.

# TELEGRAMMI

Lisbona 28. Il trattato fra il Portogallo e l'Inghilterra relativo al Congo fu firmato ieri a Londra.

Madrid 28. Il governo si oppone alla riunione dei giornalisti repubblicani. La Svizzera riffuta di accondiscendere alla domanda per la espulsione di Zorilla.

Cairo 28. Gordon telegrafa che Sennaar è tranquilla; la guarnigione è sicura.

Parisi 28. L' Evenement crede sapere che la pena di Krapotchine si commuterà nel bando.

Londra 27. La voce d'uno scacco degli inglesi in Egitto non è confermata.

### DISPACCI DI BORSA

TRIESTE 28 Febbraio

Napol. 9.61.50 a9.61 - Ban. ger. 59.25 a 59:45 Zecch. 5.62 a 5.64. - Rend. au. 79.60 a 79.70 Lundra 121 30 a 121.70 R. un. 4 010 90.28 a 90.35 Francia 47.95 a 48.10 Credit 306 - a 307 -47.90 a 48.20 Lloyd Ban. Ital. 48. - a 48.10 R. it. 91.70 s -.-VENEZIA, 28 Febbraio

R. I. 1 gennaio 92.90 per fine corr. 93.-Londra 3 mess 25 .- Francese a vista 99.85

Valute Pezzi da 20 franchi da 208.15 a 208.35 Bancanote austriache Fiorini austr. d'arg. LONDRA, 28 Febbraio 101.3|4| Spagnuolo Inglese 92.1- Turco Italiano

**BERLINO**, 28 Febbraio 242.-531.- Lombarde Mobiliare Austrische 527.— Italiane FIRENZE, 28 Febbraio

Nap. d'oro 20.-- |-- | A. F. M. Londra 25.01 Banca T. 99.95 Credito it. Mob. 882,-Francese -.- Rend. italiana 93.-- ,--Az. Tab. Banca Naz.

Particolari.

VIENNA, 29 Febbraio Rend. Aust. (carta) 79 65; Id. Aust. (arg.) 80.65 (oro) 101.20 Londra 121.45; Napoleoni 9.60 1-

MILANO, 29 Febbraio Rendita Italiana 5 010 92.80; serali 92.87 PARIGI, 29 Febbraio

Chiusa Rendita Italiana 93 .-

P. VALUSSI, proprietario GIOVANNI RIEZARDI, Redattore responsabile.

# Nel Laboratorio

di via Rauscedo, n. 4

diretto dalle sottoscritte, si eseguisce qualunque lavoro di sarta e modista secondo le migliori e più recenti mode, unendo all'eleganza e buon gusto, i più modici prezzi.

Alle signore che vorranno onorarle dei loro pregiati comandi, le sottoscritte promettono puntualità e precisione nell'eseguire le ordinazioni che loro verranno affidate.

Il Laboratorio è largamente fornito di flori artificiali, nastri ed altri articoli di moda,

Udine S febbraio 1884.

Luigia Micelli Emma Santi

# ANNA MORETTI - CONTI UDINE - Piazza del Duomo n. 11. - UDINE

PREMIATA OREFICERIA

con medaglia d'oro all' Espesizione Universale Vaticana di Roma 1877 e medaglia del Progresso all' Esposizione mondiale di Vienna 1873, medaglia d'argento Udine 1883.

Laboratorio speciale di arredi da Chiesa in argento cesellato, nonchè in ottone dorato ed argentato. Argenterie da tavola ed oggetti di fantasia, nonchè lavori d'arte ad imitazione dell'antico, Apparati per la illuminazione di Altari. Bracciali per sostenere lampadari in ferro battuto e modellato con la doratura a mordente ed a miniatura. Argentatura e doratura a fuoco e ad elettrico so-

pra tutti i metalli. Le commissioni si accettano direttamente al Laboratorio in Udine non avendo la DITTA nessun incaricato viaggiatore,

# COMUNI

L'Amministrazione del Giornale di Udine si fa un dovere di avvertire tutti i signori Sindaci, Assessori e Segretari comunali che per gli avvisi di Concorsi, Aste, Appalti ecc. verrà fatta indistintamente ai Comuni la riduzione del 30 010 sui prezzi normali di tariffa (salve le ulteriori riduzioni da convenirsi per inserzioni numerose) e ciò tanto per la 4.º che per la 3.º pagina e pei Comunicati.

La mitezza delle condizioni e la diffusione del giornale indicano abbastanza la convenienza pei Comuni di scegliere questo mezzo di pubblicità.

L'AMMINISTRAZIONE

### UN CONTABILE

a cui rimangono libere varie ore del giorno, cerca d'accuparle verso modesto compenso.

Per schiarimenti rivolgersi all'Ammnistrazione del Giornale.

# 20 ANNI D'ESPERIENZA 20

Le tossi si guariscono coll'uso delle Pillole 20 anni d'esperienza Fenice preparate dai farmacisti Bosero e Sandri dietro il Duomo, Udine.

# AVVISO

La ditta sottoscritta che da qualche tempo ha l'onore di provvedere vari Municipi dei Moduli occorrenti alle Amministrazioni Comunali, nonche alle Scuole, rende noto ai Signori Segretari Comunali di avere definitivamente formato presso il proprio Negozio di Cartoleria, Via Palladio n. 13 (ex S. Cristoforo) un forte DEPOSITO STAMPE ad uso degli Uffici Comunali ecc. e che si assume speciali commissioni d'ogni altro genere di stampati.

Nel mentre la Ditta stessa ha l'onore di ciò significare, avverte inoltre, che il proprio Negozio è pure fornito di ogni altro articolo di cancelleria, di disegno e scolastico al massimo buon mercato.

Fratelli Tosolini

# uliulinia.

rettificata e profumata. Per sanare le screpolature della pelle a preservarla da qualciasi malattia cutanea; conserva fresca la carnagione dando alla medesima finezza e trasparenza.

Il flacon L. 1.50

Trovasi vendibile nell'Ufficio del Giornale di Udine.

Agg. cent. 50 si spedisce coi pacchi postali.

d'argento puro, di Parigi premiato con varie medaglie

per rendere all'istante lucide e brillanti le argenterie ed altri metalli.

Vendesi per lire 2 alla sentola presso l'ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

OLOR DI DENTI Guarigione pronta e sicura coll'Algoetina preparata dal Chimico A. ZANETTI di Milano." Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del «Giornale di Udine.

Prezzo Cent. 50.

# Stabilimento Bacologico

(Palazzo del marchese F. Mangilli)

produzione di Seme a selezione microscopica a bozzolo giallo e bianco nostrani, verde ed incrociato.

Consegna del Seme verso la metà di aprile dopo subita libernazione sulle Alpi Giulie.

Recapito presso Giuseppe Manzins in Udine, Via Cussignacco n. 2 II piano, e presso il Comproprietario G. B. Madrassi, Via Gemona n. 34.

# ORARIO DELLA FERROVIA

|               | da UD      | INE a VE      | NEZIA 0 7     | iceversa.  |               |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| PARTENZE      |            | ARRIVI        | PARTENZE      |            | ARRIVI        |
| da Udinə      | •          | a Venezia     | da Venezia    |            | a Udine       |
| ore 1.43 aut. | misto      | ore 7.21 ant. | ore 4.30 ant. | diretto    | ore 7.37 ant. |
| » 5.10 »      | omnibus    | > 9.43 »      | ≥ 5,34 ×      | omnibus    | ▶ 9,54 >      |
| ▶ 9.54 : ▶    | acceller.º | ▶ 1.29 pom.   | 2.17 pom.     | acceller.º | » 5,52 pom.   |
| » 4.46 pom.   |            |               | ▶ 3.58 ▶      |            |               |
| » 8.28 »      |            |               | ■ 9.00 »      |            | 1             |

| da LIDI | NE a P | ONTER | BA e | viceverss. |
|---------|--------|-------|------|------------|
|         |        | - 11  |      |            |

| da Unine                                 |          | a Pontebba   | da Pontebba           | n Eldine               |  |
|------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|--|
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |          | 1            | ore 2.30 pom. omnibus | ore 4.56 ant.          |  |
|                                          |          |              | » 6.26 aut. »         | <b>▶</b> 9.08 <b>▶</b> |  |
| 1.                                       |          |              |                       | ▶ 4.20 pom.            |  |
| • 6.25 pom.                              | 12 m 🔊 . | > 9.10 >     | > 5.04 » →            | <b>▶</b> 7.44 <b>▶</b> |  |
| ▶ 9.05                                   | .5       | s 12 23 ant. | » 6.30 » diretto      | > 8.20 >               |  |

### da LIDINE a TRIESTE e viceversa.

| ,,, | da Udine      | i ' '   | a Trieste      | da Trieste    |         | a Udine       |  |
|-----|---------------|---------|----------------|---------------|---------|---------------|--|
| . ' | ore 7.54 ant. | diretto | ore 11.20 ant. | ore 9.00 pom. | misto   | ore 1.11 ant. |  |
|     |               |         | 9.20 pom.      |               |         |               |  |
|     | ≥ 8.47 »      | omnibus | ■ 12.55 ant.   | ≥ 9.05 »      | omnibus | » 1.05 pom    |  |
| ,   | ⇒ 2.50 >      | misto   | » 7.38 ■       | » 5.05 pom.   | >       | » 8.08 »      |  |

# LA DIFESA PERSONALE

CONTRO LE MALATTIE VENEREE

Consigli medici per conoscere, curare e guarire tutte le matattie degli organi sessuati che avvengono in conseguenza di vizi secreti di gioventu, di smoderato uso d'amore sessuale e per contagio, con pratiche osservazioni sulla impotenza precoce, sulla sterilità dellu donna e loro guarigione.

Sistema di cura — completo successo — 27 anni d'esperienza nei casi di debolezza degli uomini nelle affezioni nervose, ecc. e nelle conseguenze di eccessi sessuali

Molteplici casi con comprovate guarigioni.

Seconda edizione notevolmente aumentata e migliorata sulla base dell'opera del dottore La Mert e col concorso di parecchi medici pratici, pubblicata dal dott. Laurentius di Lipsia.

Traduzione dal tedesco sulla 36ª ediziane inalterata del dott. Carpani Luigi.

Un volume in 16° grande con 60 Figure anatomiche di-

mostrative. Si vende presso l'Ufficio del E Giornale di Udine » per lire 4.

# R.E.BORTOLOTTI BOLOGNA

# BALSAMO

# DIVINA PROVVIDENZA

Chiunque possegga questo balsamo è sicuro di passare tutto il tempo di sua vita. felice, avendo facoltà su tutte le malattie, e guarisce infallibilmente le Nevralgie di capo, Dolori articolari, Doglie Reumatiche, Mal solare, debolezza di reni, Tagli, Piaghe, Bruciature, Flusioni, Contusioni, Emorroidi, Glandole e per qualunque incomodo che soffriate vi servirete del Balsamo portentoso che ne sarete to-.

sto liberati.

Deposito in Venezia presso l'Agenzia Longega S. Salvatore: Farmacia Zampironi S. Moise; dal sig. Lodovico Diena al Ponte dei Baretteri; alla farmacia G. Boetner alla Croce di Malta; A. Pitter farmacia al Re d'Italia Corso Vittorio Emanuele e Ancile Campo S. Lucia, farmacia Ponci S. Salvatore - in Verona Giannetto Dalla Chiara — in Udine presso l' Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

Bottiglie da L. 1, 1.50 e 2.

# Polvere pel Fernet.

Con questa polvere chiunque può prepararsi un buon Ferne uso Branca di gusto gradito e di poco costo. La scatola colla dose per 6 litri (colla relativa istruzione) costa sole lire 2.—. Coll'aumento di cent. 50 si spedisce col mezzo dei pachi postali.

Deposito in Udine, presso l'Ufficio annunzi del Gior. di Udine

# TORCE-BUDELLA

DISTRUTTORE INFALLIBILE

dei sorci, talpe, topi terrajoli, topi grossi ecc. ed innocuo affatto per le persone, i cani, i gatti, i volatili ecc.

Col TORCE-BUDELLA si è definitivamente risolto il problema della distruzione dei roditori infesti e dannosi.

Si vende presso l'Amministrazione del « Giornale di Udine » al prezzo di L. 1.-- con la relativa istruzione.

# INCHIOSTRO MAGICO

Scrivendo con questo inchiostro si può a volontà far comparire o scomparire i caratteri che sono di un bel verde smeraldo, senza che rimanga la più piccola traccia. Esso serve per far dei disegni di sorpresu, per scrivere occultamente, mantenere corrispondenze segrete, ecc. ecc.

### Il flacone lire 1.20

Deposito presso l'Amministrazione del « Giornale di Udine. »

Coll'aumento di cent, 50 si spedisce col mezzo dei pacchi postali.

SPECIALITÀ IGIENICA

# DEI FRATI AGOSTINIANI DI S. PAOLO

Coll'uso di questa si vive lungamente senza altri medicamenti senza bisogno di farsi estrarre sangue, rinvigorisce le forze, ravviva gli spiritì vitali, affila ed aguzza i sensi, toglie il tremito dei nervi, diminuisce i dolori della gotta, produce ai pedagrosi un mitigamento, purga lo stomaco di tutti gli umori, grassi e mucilaginosi del sangue ammazza i vermi, libera da colica dopo pochi minuti, rende lieti e mitiga il dolore agli idropici, cura e guarisce in un'ora le indigestioni, risveglia il timpano ai sordi versandone alcune goccie nelle orecchie, e turate con bambagia, purga il sangue, e ne promove la circolazione, ed è un perfetto contraveleno: eccita le mestruazioni alle donne, restituisce ossia rimette ii colore ed il buono e bell'aspetto; purga insensibilmente e senza dolori; con tre dosi tronca la febbre intermittente; è un preservativo contro le malattie contagiose, è un espediente, cioè risolve in poco tempo la malattia del vaiuolo e lo fa sparire senza il minimo pericolo; ciò che è più meraviglioso nell'uso di questo ELIXIR è che si può prenderne una piccola e grande dose senza incomodo ed in ogni situazione è stato.

Prezzo alla Bottiglia con relativa istruzione L. 2.50.

Deposito e vendita presso l'Ufficio del Giornale di Udine.

# Acqua alla Regina d'Italia soave profumo per toeletta

surrogante con molto vantaggio tutti gli aceti

ACQUA FELSINA, ACQUA COLOGNA, ACQUA LAVANDA, ecc. ecc.

Acqua alla Regina d'Italia, composta puramente di sostanze vegetali, le più toniche, aromatiehe e salutifere che possiede la botanica; è superiore all'acqua di Cologna e a tutte le altre composizioni in uso per la toeletta. Essa inoltre alle sue proprietà igieniche incontenstabili, riunisce un profumo il più grazioso, soave e persistente che si possa desiderare per il fazzoletto. — Prezzo Lire 2.

Si vende all'Amministrazione del «Giornale di Udine».

# COLLA LIQUIDA

extra forte a froid.

Questa Colla liquida, che s'impiega a freddo, è indispensabile in ogni uffizio, amministrazione, fattoria, come pure nelle famiglie per incollare legno, cartone, carta, sughero ecc.

Flacons con penello relativo a cent 75, 50, 30.

Vendesi presso l'Amministrazione del nostro giornale.

The Contract of the Contract o GH. FAY

PARIGI Via della Pace 9

del sottoscritto

# Polvere per toeletta.

Una leggera applicazione è sufficiente per dare alla pelle la freschezza ed il vellutato giovanile. - L. 4 la scatola completa con piumino, L. 3, senza, rimpiazzante le polveri di riso ed il belletto, con vantaggi aderenti ed invincibili.

Vendita a Venezia all'Agenzia Longega, Campo S. Salvatore e in Udine presso l'Amministrazione del « Giornale di Udine. »

# POLVERE DENTIFRICIA

del celebre Prof. VBNZETTI di Padova.

Viene preparata esclusivamente da GIORGIO ZOJA chimico di Venezia.

Essa conta parecchi anni di preparazione e venne posta in vendita col consenso del Chiarissimo Professore.

La preparazione è esclusiva del Chimico ZOJA e la rinomanza è dovuta al celebre Professore ed ha moltissimi anni di preparazione

e sperimentata efficacia. Esigere su ogni etichetta la firma a mano

GIORGIO ZOJA.

Si vende a cent. '75 presso l'Ufficio del «Giornale di Udine»

かんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん ALLE SIGNORE, IGIENE E BELLEZZA

POLVERE D'AMANDORLE

Questa polvere d'amandorle dolci profumatissima è d'una 🗳 finezza quasi impalpabile, serve per addolcire, imbianchire e rinfrescare la pelle dandole una morbidezza ed una bel- 🗸 lezza insuperabili. Facendo uso di questa polvere non occorre più adoperare i saponi per l'uso della toeletta.

La scatola L. 1.50. Deposito presso l'Ufficio annunci del «Giornale di Udine» show on show on show on show on show

# POLVERE INSETTICIDA PERFEZIONATA composta di puri flori di piretro di Persia

per la sicura distruzione delle cimici, pulci, scarafaggi, formiche, vermi delle piante, mosche, zanzare, tarli ecc. - Basta polverizzare il luogo infetto pella pronta distruzione.

Scatole grande L. 1 - Piccola cent. 50. Deposito in Udine presso l'amministrazione del Giornale di

Aggiungendo Cent. 50 si spediscono ovunque per pacco postale (Per più scatole si farà un pacco solo).

### ACQUA OFTALMICA MIRABILE dei Rev. Padri della Certosa di Collegno

Rinvigorisce mirabilmente la vista; leva il tremore; toglie i dolori, infiammazioni, granulazioni, macchie o maglie; netta

gli umori densi, salsi, viscosi, flussioni, abbagliori, nuvole, cateratte, gotta serena, cispa ecc.

Deposito in Udine all'ufficio annunzi del nostro Giornale.

# GIUSEPPE COLAJANNI

Agente delle due Società Marittime

Raggio e C. e Rocco Piaggio e figlio

Partenze postali per MONTEVIDEO E BUENOS-AYRES

|             |                      | I. Ci.     | II.ª Cl.   | III.ª C |
|-------------|----------------------|------------|------------|---------|
| Marzo vapor | e Sirio              | 750<br>750 | 550<br>550 | 170     |
| id.         | Orione<br>Umberto I. |            | 550        | 180     |

TRASPORTI GENERALI INTERNAZIONALI

GIENOW A

Via delle Fontane n. 10 - Rimpetto la Chiesa di Santa Sabina

Partenze straord. dal Porto di Genova

PER RIO JANEIRO (Brasile)

Fine Marzo Vapore Maria 3.a classe fr. 150

Avverto coloro che vogliono enorarmi che seguitando ad essere agente ufficiale della Repubblica Argentina ha dato a mé soltanto l'incarico di concedere lotti di terreni nelle due nnove Colonie Provincia di CORDOVA. Ai richiedenti verrà consegnato in Genova dall'Illimo signor Console Generale il titolo di proprietà firmato da S. E. il ministro plenipotenziario argentino in Roma. — Ai passeggieri muniti di certificati comprovanti la buona condotta e di passaporto, rilascierò un certificato vidimato dal Console predetto perche possa ottenere giunto a Buenos-Ayres, l'esenzione, delle spese di sbarco, l'alloggio ed il vitto durante 5 giorni, il trasporto gratuito nell'interno del paese, introduzione franco di dazio gli oggetti di suo uso, istrumenti ecc. ecc. - Avvertenza principale. - Il passaggio da Genova a Buenos-Ayres è a carico del passeggiero, pagamento anticipato. — Inutile scrivere per emigrazione gratuita. — Per qualunque schiarimento scrivere affrancato.

Dirigirsi in UDINE al Rappresentante la Ditta signor Gio. Batt. Fantuzzi Via Aquileja n. 71

Direzione della Società d'Assicurazioni contro l'incendio grandine è bestiame UNIONE UMBRA degli agricoltori.